

## CLamento de fiorenza qual supplica la Santi

ta del Papa adunitfi con essa leucon inuocatione di tutte le potentie christia ne:con la guerra & quando si rese con patri & conventioni fatti con la fantita di nostro fignore & Maesta Cefarea.



C Ignor non voglio la cetta damphione O fettimo Clemente figliuol mio per narrarui i gran fatti de la dea io non vi voglio contar la cagione ch'ali figli fu fi cruda Medea ne manco vo narrarui di Didone che se dono la morte per Enea ma di Fiorenza li lamenti e pianti che per pieta faria spezzar diamanti

Qual per la Libia venenosa fiera o qual cor de diaspro o damantino o qual fenza pieta crudel pantiera o qual se troui superbo mastino che odendo i pianti e la ctudel maniera del miserabil popul Fiorentino dolor non prenda de sua acerba sorte enon bagni de lagrime le gote

che purte voglio anchor chiamarfiolo come verso di me non sei tu pio per qual cagion me dai tu fi graduolo tua gentil patria hai gia posta in oblio che lotto el giugo voi metterm'al colo e de liberta voi farme priua perche la fama mia mai piu non viua.

Non cofi fatto mha lanteceffore pur del tuo sangue il mio Papa Leone ma come iufto e benigno Paffore estato sempre in mia defensione & mai non me cerco darme dolore si come tu ch'ai messo n vnione vn capo che me cinge intorno intorno che possar non me lassa notte e giorno.

- Come poi comportar che tramontani tua gentil patria firuga a ferro e foco deh mouati a pieta e mita i danni che potto per te,non mi par gioco non me tener in tanto affedio e affanno laffa per Dio el furor e placati vn poco che fo per lauemir n'harai dolore haueme fatto tanto dishonore
- Tu fai che di Tofcana fon Regina
  degentilezza e inefficabil fonte
  non voler che cercando concubina
  pel mondo vada con bindata fronte
  non comportar paffor la mia tuina
  genufieffo ti prego a palme giunte
  per quella nunciara che in graue duolo
  pendente vide in croce il fuo figliolo.
- Se me voi dar în preda a tramontani padri decrudeltade e de furore fempre fon pieni e qual rabiofi canioltra la robba tor vorral'honorele vergine rechiufe in ne le mani vorra che a caftita donat'ha el coreettatto che feran la tdente foco pel mondo le metra in publico loco
- Igiusti vecchi ele pobil matrone per forza violat vedta le figlie piccoli infanti, e quante altre persone vetra alle crudel gentene le artiglie quante ricchezze & quate genti donne de illustro sangue e de nobel samiglie disperse and tanno mendicando elvisto come vediam le donne d'egitto
- De i facti templi li factati panni
  per forza lcuaran le gente ladre
  calici e eroce quei facco mani
  a facco manderan le tapinal fquadre
  non confenir figliol tanti mei danni
  fei pur mio figho & io fon la tua madre
  non comportar o dolce e bon Cleinéte
  che veda la rouina mia prefente.

- Fur che de libertà tu non me priul
  contenta fon de far tutte tue voglie
  & effere fuggietta fin che viui
  ma leuame dintorno tante doglie
  con la correggia al collo eccome quiui
  parata a datu gran dinari e gioglie
  fe contra al Turcho cerchi far acquifto
  doue fu condemnato il noftro Christo.
- O Imperator de la christiana gente che sopra el capo potti la ghitlanda doue se posa el son sin d'oriente dhomini e reggi il tutto in ogni banda placa contra di me Papa Clemente la ma Fiorenza a tesaricomanda & ne la ma corona me remetto che perla pace Idio th'al mondo eletto
- Se Idio t'ha eletto per pottar corona
  e de Cefar in man t'ha pofto el feetto
  tanto honor ha fatto a túa perfona
  piu ch'alcúaltro mai pel tempo arietto
  Marte propitio te flato e bellona
  afcolta doncha el lamentabil metto
  e non voler che defolata fia
  Fiorenza bella fior de leggiadría.
- O christianissimo Redegno d'Imperio che la tua fama suona in ogni banda come poi consentir mio vituperio la tua Fiorenza aiuto te domanda porgime aiuto in questo duro assedio ogni soldato te brama e domanda che com'el campo tuo sia qua venuto talhot me contra che me dara aiuto
- Tu fai pur peranticho fio fon flata
  fempre fuggietta a tua degna corona:
  di nobil priurlegii fui dotata
  da Carlo magno la gentil perfonahor fa che da ti mo fia conferuata
  e de la liberta refti patrona
  mandame laurea fiamma e gigli doro
  aliberami da tauto mattoro.

- Inclira fignoria o gran Leone
  che in mar e in terra batte le tue ale
  non volet comportat fenza cagione
  la tua Fiotenza para tanto male
  trame fuora detenebre e pregione
  che tua possanza fopra ogn'aktra valepero margiocco soccosso domanda
  e che daiuto a te se recomanda.
- O Duca di Milan famolo e degno
  e de la bella Lombardia fignore
  che con tanta fatica el tuo bel regno
  hai liberato da più dun furore
  inanti alli toi pei piangendo vegno
  pregando che me doni el tuo fauore
  & non me lafficofi mal contenta
  porgeme a iuto auanti che fia fpenta
- O dogni gentileze padre e fonte Alphonfo nobel Duca di Ferrara la tua Fiorenza a te con le man giunte te prega ch'incotanta pena amara non li lassi patir così grand'onte mostra la tua postanza a tutti chiara com'a Rauenna sesti vnaltra volta così Fiorenza sia per te disciolta
- O Francelco Maria Duca d'Vrbino che fino al ciel rifuona la tua fama afcolta com'il popul Fiorentino ad alta Voce piangendo te chiama non comportar chel fia fatto mefchino fa che per tuo fauor habbia la palma e che libero fia da tanto tedio pet la possanza tua pel tuo remedio
- O tu famolo Duca Mantuano
  chi fei ne larme vnaltro Hettor di Troia
  konor de tutt'el fangue Taliano
  non comportar che viua in rata doglia
  donami aiuro contra il tramontano
  che mi vol el triompho e la spoglia
  e se per te liberta me data
  per lauenire io te sero obligata

- O de Sauoia Duca gratiofo
  Fiorenza te dimanda intanto affedio
  foccortila nel tempo bifognofo
  tralla pertua virtu fuora de tedio
  de mostra il tuo valor non far ch'afcofo
  tenghi ma scopri lultimo remedio
  in tua possanza e sopra humaningegno
  edona aiur'al tuo margioco degno.
- Ratica fon fatta per tanto cridare
  pero ve prego voi fignor Taliani
  fiati tutti dacordo a liberare
  Fiorenza dal furor de Tramomani
  non vogliate lun laltro difeacciare
  e de fiato priuarmi hoggi e domani
  fenza licita caufa giufta e buona
  e che fetual Italia far patrona
- Benche mal volentier flampital conio pur fon conficet'a dir la veritade io chiamo Roma per mio teffimonio che del mondo e la prima dignitade prima d'arme e configlio al bifognio ha pronar'el futoria crudeltade i facchi, i flupri, le ruine e danni per effer mal dacordo Taliani
- ONapoli gentil che patito hai molto per le discordie de Christiani s'io dico veritade apunto el sai quando aparse Lutrech in li toi piani per donatte tormenti ass'umi e guai ma non puote veder lustimi danni che morte gli guasto suo bel disegno e sibeto restasti Napoli degno
- O Genoa superba citta magna che pet le parte patito hai tal straccio dubito non te sia fatta compagna Fiorenza che gia teso intom'el laccio vedi come de lagrime se bagna e non po vícit de si grauoso impaccio se Dio per sua pieta non mette in core sche me perdoni Clemente Pastore.

- O nobil Milan famoso e degno che sei di Lombardia la prima chiaue padre de mercantiarricco d'ingegno ben pronato hai lassediciduto e graue perche ognun soprate sa suo disegno ogni potentia le sue voglie praue ba cercato dempirsuoi pensier stolti e mo sopra Fiorenza se son volti.
- O Padoua conti voglio confolatmi
  che quel che prouo ben tu prouato hai
  quando tutti i fignor per forza darmi
  cerco de datti tanti affanni: e guai
  hor al prefente cercan di disfatme
  con ogni fuo poter non reflan mai
  che vedetme vorebbe defolata
  con ferro, facco e con fuoco brufata.
- O Rauema citta fopta ognaltra degna che fei per molti fecoli famola dubito che a Fiotenza non auegna fi come a te in pena dolorofa fufti quando Franceli ogni fua infegna fpiega contra di te vittoriofa con tanta crudelta con tanto fdegno che loue fu nel ciel ne mofto fegno.
- O Cremona gentil Cremona bella nel perigliofo tempo c'hai patito Fiorenza ben te po chiamar forella ch'adeffo ferimoua a tal patito el corognhor del petto me mattella chel deliderio non testi adimpito da quella gente che cerca dintomo metermi a facco con besse, e co scorno.
- O Pauia citta che defiderio
  vn tempo inte loco fuo regal feggio
  diffatta da le genti de Limperio
  e da Francefi anchor trattata peggio
  dubito fopra me tal vituperio
  non venga, non fo più che far deggio
  poi che chiamar focorfo non me gioua
  chi creder non me vol, poffa far proua-

- O gentil Parms cittabellicofa
  o Parms che da Marte el nome pigli
  o Parms vecchia o Parms gratiofa
  o Parms che da battaglie e da configli
  o Parms ricca o Parms populofa
  o Parms tu prouafti i duri artigli
  quando con ídegno el bon Papa leone
  spiego contra di te suo confalone
- Si como lorbo che nanti glie posto da moglie o sigli i cibi alla sua mensa la tremebonda man mena, e discosto fento da quelle e gusta doglia immensa così son in tal principio proposto o molte cose che potea far scusa ma voltami ai signoti chi cotra o i capo che alla salute mia potria dar scampo
- O principe d'Orangia valorolo
  che de limperio fei maggiot colona
  quanto ne larmi fei vittoriolo
  la dimofirato ben la tua persona
  che de mille trophei tu fei pomposo
  in le tue brazza Fiorenza se dona
  e a te se recomanda in tal periglio
  fi come a padre il piccoletto figlio.
- Signor del Guafto Valente Marchefe dhe non volet che sia ssiorat el giglio ma como liberal magno e cortese trallo per tua vittu fuor de periglio so benche hai su gloriose imprese che a Marte ne le guette tha somiglio così Dio te conserui in pian in monte como de gentilezze sei el fonte
- Signor Ferrante o nobel Mantuano
  fratello di quel Duca gratiofo
  tu fei ne latmi vn'altro Hettor Trofano
  magnanimo coftante e vigorofo
  dhe porgi in mio fauor tua forte mano
  donami aiuto al tempo perigliofo
  e per la tua virtu pel tuo valore
  Fiorenza tta del laberinto fuore.

- O inclito guerriet Pietro maria
  da fan Secondo conte vigorofo
  per tutto fuona la tua gagliardia
  nimico natural dogni ripofo
  fa che per te la tua Fiorenza fia
  tratra dafedio fi pericolofo
  e la tua forza mostra in altra parte
  tanto che sin al ciel ne trema Marte
- O fignor de li borghi inclito e degno che quanto in armi tua persona vaglia ne dimostrasti manisesto segno che prendesti Alessandria da la paglia tu sei de sorza dotato e dingegno lassa Fiorenza e non mi dar trauaglia che so che me ami samoso guerriero e volta in altra parte el tuo pensiero
- O fignor Sarrà col tuo Colonello
  martio colona o bon brazo baglione
  Salina, Pirro, Aleffandro vitello
  o Giouan caftaldo franco campione
  o Gionan Banifta bon fignor fauello
  e molti altri fignori de conditione
  Fiorenza ad alta voce ve domanda
  e fol piangendo a voi faricomanda
- La man me trema e mancame la voce no posso esprimer ql chauca nel peto laspro dolor insin al cor me coce e sona tanta compassion constreto non soncome solea pronta e veloce chel popul de Fiorenza pouereto soccosso chiama in cost graue assedio e alla falute sua non ha temedio
- Petho fignori se haueste alcun errore commesso me debbiati perdonare che vn infimo non ha da se vigore e non po varie gente satisfare non per sama acquistar no per honore ma sol pet vn che me po comandare ho coposto per lui questa mia historia donami pace el Re de lata gloria.

- Cincomencia laffedio di Fiorenza
  e quando fi refe con gli patti e
  conuentioni fatti con la
  fantita di noftro Si,
  gnore & mae
  fia Cefa
  tia,
- O ardirei cantando di natrate
  le voci non essendomi interditte
  ma sopra longa e la materia pare
  tropalta: cose none e mai non scritte
  onde non so doue ho principio date
  si non se seccorri le mie rime affitte
  a questa historia mia ligiadra e bella
  vergine madre a Dio sposa st ancella.
- Per legiadria Fiorenza e per beltade e per richezze & homini di vaglia risplende e splendera per ogni etade fin che la rota del ciel scende e saglia in pace e il stato e in tal tranquilmade stato non e chel suo bel stato aguaglia ma come autene a chi statropo bene ella si procaccio tranaglio e pene
- Poi che fortuna a ogni ben far nemica e a bei principii inuidiofa e ingrata yna patte di Piorenza molt'antica fenza firepito d'arme fu cacciata dal apprio albergo fu da la poco amica contraria fchiera per inuidia innata per chera alcuna dal difio diffinato farfi fignor contra ogni legge e patto.
- Ingrata patria hor fi tofto ti fcordi li tanti riceunti benefici da i cittadini toi ne ti ricordi quanti haucrefti patrii granfupplici la rabbia fa gli orecchi toi fi fotdi che non conofci i buoni e veri amiei hor non fai tu fe foncredenze vane chi in tanta carefiia ti die del pane

Come caccitat fu laduerfa parte quei che reftaro a gouernar la tetra pongon ogn'opta, cuta induftria & arte titar fieco la plebbe a pace e a guerra ne ftimauan piu in ciel Gioue ne Marte ecco lhuman penfier come spesso etra fu liberato el Papa che captino eta del giusto imperador e diuo.

Come trouosse il Papa in libertade mando piu volte a Fiorentini a dire che volessen ritorne la cittate e suora vsciti e poi restituire li beni come cerca lhonessade e in cio piu siate gli sece amonite horda bon padre, hor da fratel ricorda ma fatto ognunhauea lorecchia sorda

Horgia per tutta Italia il nome fuona che Carlo Imperator e gia per via & le velle haspiegato a Barcellona & a venti se dato msignoria viene a pigliar limperal corona che riformar Italia sol desia mentre che si tranaglia in mar in tanto scriue di tal tenor al Papa santo

Lo prega che a Bologna al fin le piaccia con tutta la fua cotte tittouate accioche alla cagion fi fodisfaccia per cui fe posto a tanto rifcio in mare il Papa colla cotte fua fauaccia al destinato di per ariuate fempre hebe p la strada e lacqui el veto giunse a Bologna al fine a faluamento

Petuennea Genua il facto Impetatore
e come bon figliuoi di fanta chiefia
quinci pet liuti fuo & pet lhonore
contra qualunche porfi alla diffefa
paffa Piafenza Patma il pio fignore
vennea Bologna alla lodata imptefa
ouel Papa trouo fopta alta fede
egli dal cenfo, e humil gli bafcia il pede

Cominciano à tratar grati cole infierne puo i cafi la pace vuinerfale fuor e Piorenza dira e di duol geme e mada imbafciator vo huom che vale che hausano certa e indubitata fpetne di riconturfial feetro imperiale ma gli rimele al Papa il faujo Carlo fenza il fuo confentir non volca fatlo

Voleal'Imperator il Papa vole
che tomasse gli vscitta patriare
di questo assai limbasciator si dole
patte senzaltro stutto riportare
& altri che venian sempre parole
di tal tenor vdian ragionare
send'ostinati quelli cittadini
si giuro guerra contra Frorentini

Et a foi danni ando gente Germana infinita d'Italia ancho di Spagna e fu bandite per tutta Tofcana che ognun fi guardi dar i ne la ragna Fiorenza dentro tol gente Italiana per poter venir fuor in la campagna han Stephano colona & il Baglione homini arditi a piedi e fu larcione

Qt elli di fuor hor poneno vn caffello hor vna tetta in preda a ferro e a fuoco & van menando ogni cofa a taffello a Fiorentini pare fitano il gioco ancieffi escono fuora dil taffello a bottinar e far danno non puoco e son scontrati insieme anche talhotta e dati insieme s'han pin duna totta

La guerra al fin piu giomi e mesi dura ne si scorge tra lor alcun vantaggio alcune volte lassalto alle mura si per loto sar danno & oltraggio dentro la gente così ben procura che san parer il Duca lor non saggio ma forza cal fin che cessi il guerregiare che quei de dentro non ha che magiare.

Mancató e loro il vino e matica il pane la came fale legna e ognalità cofa ogni speranza sua solo rimane in Ferruccio persona valorosa ilqual venìa per vie torte e non piane con gente no ua, ahi sotte dolorosa che vetto unglia dicuali e soccorso ma su chi lo ritenne in mezo il corso

Sentendo fua venuta il capitano
il Principe d'Orangia andoli incontra
il Marchefe dil Guafto amano amano
il feguitaua, e gli nemici fcontra
e don Ferrante gliera proffimano
che gli fi fa con la fua gente contra
mori Ferruccio, e fu tratta a mal porto
tutta fua gente, e fu il principe motto

Sendo a Fiorenza tolta ogni speranza
e poi da tutt'il mondo abbandonata
onde sar altro hormai piu no gli auaza
con determination deliberata
a Francesco valor san saper sanza
indugio che la terrase donata
& si rende in eterno in sede e amore
al Papa santo e il saero Imperatore

E i fur benignamente riceunti
liberamente a chiunche fi perdonate fi remetten tutti i danni hauuti
nel papal manto, oln regal coronate fono fi obligati e conuenuti
a ponere la robba e la perfonatal tempo de la pace e ne i conflitti
como vedrete qui ne i patti feritti.

## CAcordo Capitoli e contentioni fatte fra el.N.S.. Papa Clemente, VII.e Fiorentini.

In primische la forma del gouerno habbia da ordinath & stabilire da la maesta Cefarea p quatro mesi prossimi da venire intédédosi sempre che sia servata la liberte.

Usem che se habbino a liberare subito li substituti dentro de Fiorenza per causa de su
spinione o de amicina & de servite co.N.S.e sua magnifica casa de Medici & cosi tutti li foransiti & banditi per tal causa siano subito ipso sano restituti alla patria & beniloro, & li altri substituti per le medeme cause dentro Pisa volterra & altri luochi del
dominio habbiao a esser liberati dapoi che sera sevato lo esservito vsciti del disso.

[Item perche la cita fi troua molto pouera affatigata per la prefente guerra e anchora neceffatio pagare detto effercito la citta fia obligata pagare fino alla fumma de ottantà milia ducati da quaranta in cinquanta milia contanti di prefente, el refto fino alla ditta fumma de ottanta milia in tante promesse bone & valide si ne la citta come di fora da pagare ditto resto fra sei mesi prossimi da ven reaccio sopra dette promesse si possi a trouarli contanti da pagare e leuar lo effercito.

Eltem che la preditta citta fia obligata dat & confignar in potere de lo Illustrissimo Sì gnore Don Ferrando fra doi giorni fatto el presente accordo quelle persone di quali si voglia conditione e stato cittadini e de la citta che seranno nominati dal preditto, Signor per sigurta de la observazione del presente acordo sino alnumero de cinqua ta, e di quello manco che piacesi calla Saitra di, N.S. sino che sieno adempite da essa citta tutte le presente conuentioni & promissioni, & che la citta di Pisa volterra co le lor roche e sortezze così la sottezza de linorno & altre terre sottezze che sono alla obedientia del presente gouerno seranno redutte in poter del gouerno che si hara ai stabilir da sua Santita.

Ultemoltra a questo el.S. Malatesta baglione & el.S. Stephano colona habbino da remunciar in mano de gli magnifici. S. di Fiorenza el giuramento per loro qli si voglia modo e tempo prestato di feruire essa citta, e promettere e dare la fede a giurare in man di monsignot Balanson gentilhuomo de la camera de la maesta Cesarea di restare co quelle gente che a loro signorie pareranno conveniente ne la Citta sino che siano adimpite & osservate turie le presente conventioni & promissioni sino nel rerumine de quattro mesi soprascritti, volendo pero esso. S. Stephano essere libero de an dare de essa citta qual volta sussi necessitato per alcuna sua occorrentiatrestara. S. Malatesta in obligo sino a sustima determinatione.

Utem che qualunche cittadino Fiorenino, di che grado e conditione si sia volendo possa andare ad habitare a Roma o si in qual si voglia loco liberamente esenza esse.

re moleftato in conto alcuno ne in robbane in perlona.

Ettem che tutto il dominio e terre acquiffate dal felicissimo effercito habbino aritor

nate in potete de la citta de Fiorenza.

[Item che lessercito pagato che siat subito habbia da leuassi e andate suora del dominio & dai canto di.N.S.& sua maesta si sata ogni proussione possibile di pagare det to effercito e quando lo effercito no si possa leuar infra otto di si promette date vet-

touaglia alla citta dapo dati gli oftagiii& feguito detto giutamento.

Item dal canto di. N. S. e fuoi amici e parenti e feruitori fi scordetanno perdonerano & remetteranno tutte le ingiurie riceuute da qual fi voglia cittadino & vseranno con loro come boni cittadini e fratellii & sua fantita mostrera come sempre ha fatto affettione/pieta/clemetia/vetso la pattia sua, & i Cittadini di quella per figurta de luna & laltra patte prometteno sua Santita e sua Maesta la obsetuatia del soprascritto & obligasi el. S. Illustris. Don Ferrando Gonzaga general capitano de caualli legieri & gou uemator al presente de sessente se fetto che sua Maesta tatisca nel tépo de doi mesi prosimi al presente Capitalo el magnisco Butbolomeo valori Commissario generale de, N. S. sia in suo nome proprio & prinato promette fare & curare cò effetto che sua fantita sta el detto tempo de doi mesi ratiscara quanto detto Commissario ha ptomesso in nome de sua fantita.

ltem prometteno lo Illustris. Don Ferrando a nome di sua Maesta: & el magnisico
Battholomeo Valori a nome di sua Santita che a tutti gli subditi di sua maesta & sua
Santita si fara qualche termissione de tutte le pene che fussiono incorsi per causa di dis
subedienzia de lesser stato a servitio de la citta di Fiorenza ne la presente guerra cosi
si fara la restitutione de li beni & de la patria loro quado pur che essi subditi e vassal
li non habbino perso la patria ebeni per altro delitto de ditta disubedientia.

FINIS

E Stampato in Venetia per Giouanni Andrea Vauaffore detto Guadagnino.

